



TLudovicus sfortunatus artib studes oliz bomini martij ABagnifici domini orfati manulessi. Tal fu qual.e qual mai sera in tal nodo. Al cui son iuncto atra fortuna fella Qual piu struge o martella 9 Mudo fancial che me fa gir mendice. Qual fu sera piui or me infelice Ao maledischo la pharetra e larcho D poderoso carco: Elmar cui no ama.che amar stringe lalma Amoz io maledischo la tua palma Et cut lo septro a te riposse in mano I sumi vei che fano. Si sopra te nullo guberna o regie' Lon falle viste Amor mi assalle e leggie Lon volli e inganni questo ladro e fello Amoz che se ribello. Adogni mio vexir che errando vae Eruda cieca fortuna bor mai che fae Ao maledischo la veloce rota. A ciel che tan chon bota Aper lacerarmi ognioza in poglie e affanni Sia maledecto quel che li primi anni Sece fra noi iacendo fassi aretro 402sa chinte diuetro Mi fece il cormadi marmoreo saro Mon posso io piu stridar aime laxo Mer che cagion amoz mai tu conninto P fallo guardo fincio Bia non fui sol conjuncto a tal inganno Ao benedischo bunque il mio primo anno Mon psu possendo io te chiamo signioze Quando mi prere amore In fino astora io miti inchino e adoro Bolce fignoz vami lo sacro allozo Tu sopra idei per che no anni mortale Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Zusei che bate li alle Er contratunulla difera iona Dieta fera fignoz mio che ti moua Marai merce de cui lamenta e ploza Widi che ad boza ad boza Ba artigli tui son io riprexo estreto Amor faretra il cor e aprili el peto Quella che più oi me amo perchote! 200lozose note Quante lachzime e voce io sparao bomei Dbebo se posto sei tu fra li vei. Ben che triomphasti vel victo servente Lontra lo piu potente Mon ooueut esser regoglioro e altero Cupido mio se quel aurato ferro Figier if praque a la mia prima etade Manti lalma fin pade Sa chio di quel che me distruge prende Adol mio bel vedi quel che min cende Tedi quel chio pate suplico e bramo Te cruda morte io chiamo Sinon socorri el catenato serno Amorchai ligato ogni mio neruo Conuincto a seguitar sta fugiciua Siliciel non mi prina 12020 sua crudelra su mille charte Amor per ristorar mi affanni in parte Lon le mie insulse z inbornate rime 19 vui voglie mie prime Spargerout io per campi colli e piagie Li pueril versi ben che a nullo piagie 19 an gia per far oi me noua noticia Aba fol oi mia mufticia Zra nui mortal sia cui pietade prendal Ad ferream amoris inimicam; Amor quanto mi piaque Alba lequir bona ingrata Qual eche del terur gli desse yn quancho



Ben che iunon cieco louerle aldegno Zu ba yna gran rixia. Ariserbar le fece E perder il bel fioz de laude degno Perestone vera a segno. Quelle suave pivande Seran riposte a nulla Si como vechia crula Bal fillo in sueta ne seran nepbande Tolgiete ounque ydea Zo quel volce papor di citharea O sumo Joue pio Anthiopa & Egina Almena be molte più che in bollo questi, Bane potentia a io Sopra la mia rezina Mon valtri von io curarei celesti Me piu altri theresti Dami la mia fignoza Bami il mio car thefozo' Bami quela chio adozo Bami colei che mi struge z acora Bamila nanti io pera Omi converti inuagabunda fera Si mi concedi questa vnica gratia Mon piu silieto al mondo Bom naque mai ne sera si iocundo **Adamicam** Bolgiete afanata alma stancha e prina Branori lumimesti Abia fi oura e rea forte plorate' P flebil perfi a compagnate il core In poglia sparse e afano in sulse rime Sil mio pestin gia e sermo a darmi pena Speme si parta boz maj Bí poloz mi nutrischo pona bina Strido che amar mi festi Aual ne la tomba Antbeo che berchle abate



Echiolasi ibei ray Qual fia che ou te amar gia ma mi prina Debel bei nome besti Chenel cor rechiuro e ale tre borate Di Arblante il greve pondo a gran furoze Ladra e li ciel nanti che quele prime Siame amozore val coz si vepena Mecbio marmoua mai Bunque non sera alcun che mi scatena Si chio tamro co amai Ad crudelem amoris inimican Bona chi mi fa gir per aspri coli Ira accute some z oscure cauerne Bu montum torno intorno ogni pendice; Per chiure valetra le ombrore silve Siane anchora la ma rigida alma Ba Aldinos posta alin curabil pene Solper pfir ognioz di tante pene Qualunche alpettri loci z altícoli Carcha oi affani questa mia aflita alma Si como ozibel fera tra cauerne D filuazo animal nato tra filue Scorendo chome reel va per pendice Bi su digio guardando per pendice ABugiendo piu che fera le nice pene Bi qua vi la per le choiunte filne Mer qualuche filuestri e in culti coli Solper trouar quela che fra cauerne Teloce fugie da mia misera alma Tenus quel ni fe pluto fa a questa alma Mozorerpina oi Eibena in le pendice Rapite plito for or lue cauerne Teres di mariir di doglie e pene Si la mia dea trouasse per sti coli I al Mympha belamai le vide in silve! 19 n om tronde si rinouan su silue Lome crescon la menti e stridi alalma Mouame frame plychel perdeacoli

Ofrunduto arborfel giu per pendice Di giozno in giozno si rinouan, pene Tal che nufiro mai to ot cauerne Y dea crudel oa poi che tra cauerne Abeno mia vita berando per le silue B: poni fin boz mai ale mie pene Zepriego solgi va tue sorze lalma Lbe palti monti in rabioxe pendice Stradendo amoz ne finiro su coli Tagando per cauerne e'per pendice Mer coli e filue o cieca bolente alma Bi amanti cor credi cura tue pene Ad amicam pro amico Mon fu be amar foto la terza spera Dom piu felice e lieto The chiuxo amorestreto a mezo el peto Mon og Joue Adercurio Mepum chiedo Quel Enopion da ydei Sarei oun faxo Duon cascar io credo Zal son le pensier mei Dbe risquardando temo che colei 7 Plon faci el bel objecto Lbe il cor rimembra di cui ne sugieto Bi Bango fi come lultima figlia Al Bestenerchi ocolto Bona si per me polgiesti le ciglia Si quel solene rolto Mon saret ma damarme daltrui tolto Si forte 10 el terei streto L'he farei tu me amasti al tuo dispeto Ad amicam pro amico Banero a nero o da bel biancho a biancho Bong che indicasti Mon ver iudicio fai si non guardassi Zanto e lo tuo giardin florido e belo Sparlo per ogni bande. Chel bel guardian si struge e perde in quelo Si no ne fu bomande, Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Landau Finaly inc. 48

Bona chio ben so far noneviuande Ala mi poglio che amasti Et boza bialmi quel che triomphasti p sumo A sue yno sol von io prego Hirro va me no ascolta Lba Tantbal sa compagni non sar niego Rifguarda questa stolta L'be jaque in lacio ene finge effer sciolta Dunque sa che te basti The ver me volgi piu quel ogi inchasti **Adamicum** Spirto gentil che amar amoz in clina, El gentil cor amor destrugie e stringe Abilie arborsel e prati amor bipinge Sie posto in preda al bel ouca te in clina Sato ami amoz yn acra bifiplina El giozno e note ad acheron mi pinge Briciami in volgie e vi luti mi tinge Boberna amoz lamato amar viftina Biogenil peto il cui cupido tene Et cun li artigli fui riftringe lalma IPullati pal contra le sue chatene Zolto mie il coz z lacerata lalma In luti mi ritrouo e vino in pene Lucente Tenus chiedo a nui va palma Adamicam Sol tu amozofo e gratioro Tiro Bolce benigno pio belle rifguardo Siorito aspeto lieto e suane rixo Qual ad amarte saria pigro o tardo Lapreroxate nate in paradixo Aurate chiome che oun volce vardo Litui fulgenti ray man conquixo Tago fior mio tal chancho tuto io mardo Candido peto con le eburnebe membre Bi belta spogli la moglie a Gulcano Tho fu ma tra moderni o antichi tempi The fera pdeache a te fignioza afembre

Sia benedeto bunque illustri chano Trapalato chiedo amoz mutuo a tempi Ad amicam Absente e il corpo ma il cormio e propinquo Elquel car loco chio remoto perro Mon vi marauigie sio son longinguo L'he le precordia non son marmo o ferro Mon volgia iciel gia ma chio verelinquo Sin che dura lun elaltro Emispero L'he ternal bene sempre sia propinquo Thelamor nostro bea conjunto spero Fra noi gia ma division no aspeto Certo si al fido pensi mio servire Si como a que belleze il mio intelleto Son 10 como fo a pianto a morte streto Per quel bel viso sopra belli elleto Sa che beltade sequa il bel vexire Ad marmozeam amozie inimicam Singular bea o sublime madona Der cui volci sospiri Dar fiami il coz in oubioxi vixiri Lara regina mia vnica colona Quando to son gionto al orsiato loco Due amor porse mille e mille fiame Duinfolubel nodo amoz minuolfe Monmereserbaamor le volcerame Mon trouo io cui sequendo iazo in soco Eistral pongente va cui el peto acolse Mon trouo il coz ne trouo cui lo toise Unde nei Aridi gemo Lbe amal mio grado iciel amar mi femo Etipossen di me a cui fugie corona Adarram amoris inimicam B'ama bel biondo Apol la nobil Spera Me lo comuto ibauro adiuncia fia eruda bona impia Chio da te fronde ofiozarcolgier spera Abutrase icieli z ogni vaga stella Appelo gentito a nymi be circondaro Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Landau Finaly inc. 48

Lincincinate chiome sua germana Lathona cozonarsi vil gran stato 17 ann chel'cor gelato li visgella Debe te tanto alterani fia bumana Ariderasse ogni fresca fontana Uldro vi Titan pot nel occidente La bella filia oriente Si che tal son qual fui sero come erre Adamoris inimicam Candida nepe ma no asparue al sole Lubrico giacio non si verte in limpha Si como de cantar il peto simpha Et intro bail foco piu che selce sole The pastil giorno il mexe anno in parolle @ lacra bea odedicata nympha Zemo che in thauro non ni passi limpha Qual per Europa Joue o vnico solle Temo non segui io bella e chalibste Eche perte ni sia Junon zeloxa Zal che tua chiara fama ancho fatriste Mon so to quel sequendo tui ni aquiste Bidraime co Lendro o car mozora Didrai me per te cruda cangiar viste Ad intmicam amoris Elmor con sue luxinge adbora adbora Lon polce viste soto serba lame Corel fugier ma sequitarlo same Per forma me conuen chio planga e plora Aoferuo son e nullo mi fignoza The vol alcum esfer servito vame E pur chio serua par che alcum ame Mon per che serva ma servando moza Bina che va mutando tua figura Zetide ne resembri orpia oracra Si Peleo non ma atuta io non so come Aposta placarre chese tanto bura ABabenti iuro per mia fede facra Westo presto poro le greue some 24d amicam



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazional Firenze.

Landau Finaly inc. 48

Ben si pol vir che al cabalino fonte In bibe lo to peto al mundo folo Zu me se quet che olympe quer credete 79 on natanabo o gratio fo fronte Y dol mio bel si como in tun sol polo Su prexa ledatoray me prendete **Adamicam** Unica fingular almo mio bene Sot mio reltauro fol mia car speranza Sol mio conforto fol mia bella amanza Sola radice vi mie triste pene Zumai ligato con mille cadene Zu prero e streto si che nulla avanza Quinerato mie il cor di laurea lanza Solatu sei che nel focomi tene Che argento che zafili gemme o 020 Perle rubini topaci o carboni Ba me fugaricheze roba o numi Zu sola sei il mio caro thesoro Zu soloi me sei quella che visponi Zu fola adozo o dea chel mundo alumi Ad amicam pro amico Abagnifica gentil paga e polita Mympha bella ligiadra in rore e violle Al bel parlar langeliche parolle Sola madona a mia milera vita Biua mia dea vedi chio to scolpita; An mezo il peto che li ogi non polle Qui remirar che ancho ofuscate il solle Chiura porto per vui laspra ferita Sempre chio pasto me pastate il core Et parmi for di pita effer pfito Zanto e vebemente questo grave ardoze The megio si viscopre il canton pito Che del ciecho quardian nussie il suroze Mor penfati il mio eroz per quel chio ho scrito Ad fugitiuam amoris inimicam s fortunato amor mio maledeto

Tedo io goder altrui con zoglia e canto Et 10 che tuo fui e son non mi vo vanto Bi lo tuo dolce vn quanco aver ellecto Lrudel per che me teni ounque streto Der che benigno e grationo alquanto ' Ter me te mostri z boz poi tanto tanto Bun crudo fiero z bozibel aspecto Si non che di vider lalma mia spera Altuo bel verde idearicolto in nula E te placar che sei spietata e oura A ciel li vei biastemarei e la terra Marei vi me gia mai mercede nulla' Lon le mie man mi pozia in sepultura Adamicam pro amico 19 on porris oir ne referir in tiers 1Ple pur in parte gratie il bon bomero Alquel fancial che con lo aureo ferro Abercossa ba la mua dea che senza erra Qual più felice di me alberga, in terra Dual più iocundo amante sio non erro 700sa madona che de cossi intierro Amor amore quel che per vui lerra Unica dea o mio dolce restauro Bia che anthenorea arbandonar vi fia Peregoui il seruo sia ricomandato Singular speme come verde lauro Lamor postro si sia signiora mia Ba poi chel starui apresso mi be negato Ad inimicam amozis iniquam Sil ciel chiuxo e per me in qualunche parte Si per me non si moue alcunidio Si ame nudo fanciul se iniquo e rio Bunque ver cui pinculero mie farte Faro quel io che se per a naxarre y phis potati pot lo casso mio Amor finon ti mostri alquanto pio Bi qua vi la mi ripozo indisparte Biga Genus ben che e burnea ymago Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Come bi pigmaleon cossei non sia Aba mi be mordece e piu cruda che orago Zute placasti a lui triumpbante sago Rifguarda a me che ve lachzime vn lago Sato bo inuocando te fignioza pia **Adamicam** Cruda fortuna el lementar che ioua. Spargier le voce lacerarmi io aflito Batermi il peto piu che londa il lito Si a te crudel nulla ragion par gioua Douete morte bor priego bor che ti moua Alitrarme of duol vien chio ti inuito Presto che lalma questo corpo trito Arbandoni eli belifei prati troua Dadona mia pregote che non tarde Menon sprezar ne refudar in tuto Zu sa chio tuo si son sa che ben parde Antender me podeti vate aiuto Jo son quel che per te tuto si arde Bi tanto amoz farat tu mai refuto Ad inimicam amoris Sugaci febo equaluncha altra luce Abi fuga speme z li arboz loz saduna Seluaze fiere berante aduna aduna Qualunche pola z cio chel mar produce ABeco vi fate efian semi dei ouce Sauna e Satry di mia alpra fortuna Li arbor le poce eli animal ciascuna Sparga mie pene che al perir mi ouce Tenus io con sua luce, triomphante Triomphar vedoe of the nulla proug Thullo rimedio a la mia pita instante Mulla piu speme e piu faticha iona IPulla compasion di penetante Mon gia più amoz ne coz gentil si troua Adamicam ABadona vedi sio vi te so sima Signiora pedi sio te porto amore

Ingrata vedi sio amo il tuo bonoze Lbe chiuro bo io quel che me strugie elima Latra beltade tua suma e sublima Lo io riposta e streta in mezo il coze Questo e el fermo e fido tuo servidore Duesto e quel che ama tua celeste cima Coglia mutar bona sto tuo cozatro Colgiete a cui te a sempre a seruire Tume se dea non son gia di cui crede Sarai piu vil che traditor o latro Lasar colei che ale via imei martiri Li ciel me singua nante io perda fede Ad scenam amozis inimicam Amoz che amar bai facto sto infelice Lossa superba vispetossa e altiera Tedichio vo si come vnaspra fiera Per coli filue io fot bogntoz mendice Amor che amor amar son tueradice Ben sa cui il gusta z cui nol proua pera Son! bo pur non son! Tu se quel che era Et sera sempre bor nota quel se vice Amorche allcorgentil rato si aprende Sie posto in te aprigli il peto el sinc Al cor crudel amorbonque non prende Si serpe sei amor non ta in domino Teni morte crudel ven che me ofende Amar che io maledischo il mio distino 120 amico ad amicam Sceua crudeli inqua attra e maligna Merfidalingua retroce e superba Anuida tosca piuche langue in erba Foco frame fauil sempre Disigna. Fulgur val ciel percora ficio vigna Abia miscra alma morte renga acerba Mon creder dona ale sulfure verba Zume se dea signoza alta reigna Manma phebo la lira e bionda chioma 'IPludo cupido le pharetre e larcho Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Biuidransi val ciel lun laltro polo Al phago o quercho remigrarfi come Bia aquerer glande z acberon oal barcho Manti car speme chio da te mi crolo Ad amicam Mobel altera in bele nymphe ydea) Supricolei chene fe gir al baso Antheon che de veder, tal dea fu caso Sianma non ti moura mai citbarea Si ringa per cui tanto pan ardea Lotra lei ciel si mose aime laso Bi aver gratie vivine son io caso! Ardo piu e crese ardoz che non solea Tedi lo ferno tuo cotanto aflito aba piu crudane sei che polisena L'bel proprio amante a morte fe vegnire To redo il cor vostro tanto in vilito Cheperamarti mi giazo ogni vena Talche son certo mi lagra perire Poro amico ad fuam amicam Loda cui vol z per se ne ritenga Biouenil virgo che son tute equale Son tute mole volano senza alle Mulla cognose e gia ma par chintenga Ba me lodato z vame si mantenga Quella sublime altera triomphale Tritonia bella a cui non gia ma tale Sune effer po ne pictoz ma dipenga Alta madona a me magioz fignoza! Che bai suspeto chio del fruto brame Tedi che lalma si ne rse intora A voi servendo z nulla altra par cheame Struga lo peto che per voi fi achoza Zanto tanto cheognum scopia chio trame Ad amicam Fronde fruti fior iprimi amori Eceleti cantar di ramo in ramo Wer selue e pratitioissato bramo

Stridendo van los animal oi losi Coli frondni e vale a mille odozi Sarficio per amos tuto vidiamo Alda per che ame chio quel suplico e chiamo Ligran martir non pertein lieti fiozi Fronte che gia ma fronte ame non parue loumel piatoxa z amozoxa e bela Qual seria quel che non desi adamarue Gedi giouenil vea vedi in quela Aspra ferita che ame tosse larme Bi far vefera contra pui mia stella Pozo amico ad amicam Pciel fortuna o mio fatal vistino Dour qual sido o clima mi conduce Chio teba scrito o triomphal mia luce Begno non era de si alto pino Moue belleze a vui certo minchino L'biedo perdon o tumio cieco ouce Faretra il cor di quela dea chinduce L'alma mia afficta a fultimo camino Tra nni moztal beltade in moztal nara Bela diana con li aurei dardi Balicelesticiel conduta e fata An foco fiame fauil cormio fi ardi Abouetive a pieta non fiate ingrata Colgiere al servo vostro idolci guardi Ad amicam Comopol far ideiche yn sibel polto Aldagnanimo gentil pago z altiero Mato di nymphaz da k' dei a colto Sperne pietatde atro si mostra fiero Come sofre natura che un lui auotro Erudelta sia che qua matanta in nero Abarioni splane si troua in folto Mato di fior gia serpe como io quero Abecoliciel a planger si conduce Duel che vouresti imei vogliosi affani Abanel futuro a tepunicion noua Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Landau Finaly inc. 48

Bordinato e dalfumo z alto ouce Toi anger pidrote tui mal palati ani Per sa beltade il reuocar non gioua Pro amico ad amicam Arbor non gia vui sol chio vi vui vna Min in felice cha vui di me be men pena Le foglie amisse in vui lamoz saduna Bo arbandonato cio che e in me si pena Partifil mio restauro z con lei in vna Si parte lalma e lo corpo in catena Lbe gia ma arte de maestro sia communa Bilsolgier al cui morte fia chel mena Amari venti e pioze e neue resta Mer lo rimedio lo qual me bonate Acar fia tuto a me mua vita gode Bi macerarli in doglie e farsi mesta Si riman fenga tui almen li fate Bumelta nel partir oigna di lode **Adamicam** Hinta aiuta o date aiuto presto Timco amoz chel coz mi ten in pegno Lara madonanon babiate asdegno Chio vame benche amar auui e molesto. Aurato strale fagil manifesto La mortal piaga che per lui sustegno Si de vui vaga dea io non sen degno Amar cui ama a qualunche e honesto Wardamadona o varda in cui te fidi Che per murabilcofa altera flai Candidifiozatera eneri pidi Effer acolti ancho stridar loz lai Belta passara con amari stridi Al ripensar oil perso be amari guai Adamicam Mon si comose la madre di bei Ad amar Aclys non Lirce ad Oliffe Mon mira il padre ad amai Semile Mon bermophodito Salmace amo lei, bij



Sueglia madona tui lenfi che borme Pregoti altri tulafi e me non perde **Adamicam** Si non che de gioir io temo e bramo, Seguerei quel chanco a te grato fia Dunnque amor riposto o ver si sia Dur polce parmi quel ludeuel amo Discese gu val ciel con sumo bramo Bal figlio Tenus amozola e pia Per cola fi che ad bom prese per pia Per quel suaue nodo bea chio bramo La sio li vei quel sanio Salamone Al posente Sanson li forti crini Bolfi Girgilio 2 quel si gran maestro Aritotel a cm Lefandro opone Cara madona fa che a me tinclini Dteffo o amato tu me po il capestro Ad amicam Be mille parte luna del amore Scriver non posso che nel cot sustegno Ala ripensando bona io convegno Polozar aflicto carco di doloze Considerate chio me Arugo il coze Et bomi steso piuchealtru asdegno Qualunche nouo mio bel pelegno Peroposto bo to a seguir non vol amoze Zratime bona fuor de queste pene Tratime presso o cara vona bella Tratime prego non siate fella ABia car fenice che mi se ribella ADio car conforto vedinon conuene Esser cruda al servo che sede tene Exclamatio al Bentre chel gran rotar vel ciel non refta Sicha moztali il bel stato ni sgombra Eli indurabel ben se van como vmbro, IPon sia cui val perur li passi vesta To me ralegro ben che lalma pesta

Bolgia e martir non fera poi cui adombia The quel eterno ben oa me si gombra Sozsa ne li alti ciel trovera festa Si mai si carcha il palideto volto Bi quel che fede prestane li greci IPon sera pel giama raso dal mento Thecuro pu mia vita fi cho feci an opra mia perduia e sparsa al vento Seguir cola moztal o cieco estolto Ad amozem Con grero e non so a cui o cteco idio Per vanne il lumo Jone in auro plue Mer ysia phebo colubre ne fue L'he vo da me lo gia non son idio De ycharo per la figlia Bacho pio Si volse mutar in specie or bue Mon per cerete in equo Mep tun lue Be me che gloria bara signore mio Alato amoz le li superni pei Et li umpberi constringi non vi noi Et el bonoz anci nigri tua infegna Amorche pur rescaldi ipensier mei L'be fia vime si eleto va te fut Soglieme prego e fiate laude vegna Ad amicam Smarita me la vis carcha il vento La vella frato larboz via pozcata Lanchoreamisse la fune assigata Bal schifo elva me ogni penser ripento Kimango afliro e pasciomi oi vento. Mulla pin speme in te la fadigata Alma gia opta la pena ritrata Bi te piu scriuer boz mai mine pento Apreneo per leguir manoide nympbe To le var volo non avendo le alle Siche al perirhigra morte il constringe Unde mia oscura nane in altre timpbe prero polgiero forza il mio malle Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Landau Finaly inc. 48

Zronera a cui pietade ilcor confiringe BOARTHO ABEKCO Amor la fede el conversar anticho L'be gia gran tempo fra noi be ourato A pianger mi conduce oil tuo flato Che per mozte atra ti fact mendico alba ben ti priego como bon antico I pebi consolar oi questo saro Per che qualunche in questo mondo e nato Convien finir sua vita come so dico de mira Babilonia alta e superba De mira Babilonia alta e superba Ella gran matre de le mure anticha Bi Troya bella che futanto acerba Dauante toze con molta faticha Surno gia fate ocue giace a lerba Lbe laipza e crudel guerra funemica 7Dio amico Qual crudel alma ne la mente altiera Qual fogoia Aledea orra acerba Aual rapido tozente o qual superba The le frondole silve alpestre siera Qual aspro cor su mai sopra la terra Qual Scilla o ADarco che crudelta offerba Qual mesentio Meron qual Baio in erba Qual ferpe o impia tigre in fua ma, niera E vi tanta presentia e di tal fortia Che mitigiendo le sue fiere morse Mansi volesse vel oscura scorcia E quelle crudelta chel ciel li porsse Sarebe bumiliate e lira imozcia
Per pieta di colei che mozte tozle Exclamatio. Thel primo giorno coro vidi la fronte Be Abbeboche val mar occeano ascende Lupituco Aidarthe e la fonuna intende Be oimenar mio fil per filue e monte Che vedendole par che boneste e prompte Per comminciar le nostre z altru tende



Ad amicam Quantunche tua beleza gentil fiore Sia afai fublima ali superni dei Miente dimeno pur io non vorei Lbe per altrui amar sentisti ardoze Meroti prego chel casto mo core Referueto si ame como tu bei E per altru non fanche crida omei E la mia vita cresca in gran voloze ABa spero ben che tui vegni costumi Il fara seguitar li toi mazozi Bi li cui laude si sparge yn gran siume Deramente tu se splendido lume Bacui sorse rore viole 2 fion Mer taiche lalma val coz me traffozi 7 Dro amico Qual preciola gema o qual sapbile Qual ad amante o qual nobel rubino Qual perla oziental imeraldo fino E oi tante valoz quanto e il tuo stile Deramento non core tanto il nile Mecofi in alto non fi stende il pino The in agua falsa nou core polphino Quanto core tua fama cor gentile Ao vedo ben che tu sei quel strale In cui resplende le sete virtue Lberisana la mente dogni male Senza vi te non si po viuer piue Lbe of virtude tu trapasi il sale E ortuo bene tu refundi altrue Erclamatio palto imperio o fuma maiestade Cheiciel gouerni e chi lozo possede Li ver di fonti chiedeno mercede Enelo crudo inferno bai podestade Quanti senton le suautade Chel tuo pierolo volto alloz concede Blattofi costornel sumo sede



Quella bela alma che bal fumo cozo Bisexa e qui tra nui per darni pace La pharetra damos rompe e dilface E oi sua gloria porta il bel alloro Le triomphal belleze el gran theforo; L'ba lumina il mio cor con volce face Le singular pertude lalmatace Mer cui ardendo pur mi o scollozo Moua figura mai più non viduta Ba cui lumane cose par che spiri E val celeste Apollo sei produca L'hi redete non pol se tir martiri Inte leterna glozia fie reduta Beato be ancor colut che tu sol miri Laudario amice The tempo che Abbebea il ciel percote Lon chiari razi de lucente stelle E gli animi moztal adozan quelle Che oa li bumani corpi par remote Gider mi parue le prudente e vote Adinerua e Malla a quelle virzenelle L'he te exaltana fra le sue sozelle Balando la boca e poi le golte E poi viceua a te come a Gulcano Et Aragnes va lei su supergra Che falito in superbia erra il cor vano E come oil ceruel of Jone nata-Lintelleto orumo be non bumano Anea e como dea fu venerara Ela vesta ferata Mortana il capo con locbio verneo El cristaluno scudo gorgoneo Ad amicam . Bona yaga gentil suaue e bella Thata of nymoba officata e mole Ba cui velcen le roxe e viole E penarcilo sei vera sozelia Deramente tu fola fe pur quella



Cano salendo ogni siluestro monte In girlandaie ou iore e violle Le oriade van quirendo le sue sonte Elenagiade page airiuspeney Dorian narcixo ne le ornate fronte Satiri e faunt che son semi vet Equalunche animal e ozibel ficra Parche de amor vadan cridando o mei Qual serpe o tigre superba zaltiera Su piena di venen o dira acerba Lbe in quelto tempo non fusse mainiera Di quanto gloziofa alta e superba Equela bea che ala gran presentia Be paris nuda aparle sopra lerba Aunon e Pallas vene alasententia Alda venus triomphatido aue victoria E troia ne porto la penitentia E quo quelui va la celeste gloria Mudo fanciul da le purpuree pene De ten Inmana e oiuina memoria" Larcho suo texo e le sagite tene Lon li ochi chiuxi e la pharetra al fianco Beati cui Ibonora e va lui vene Me mai de sazetar se vede sancho Dremendo sue fauille inverso talle Che zentileze non li ven a mancho Zaloz veloce su ne lasto salle Sacendo ali alti dei apzir le brace Mercotendoli il cor senza alcun malle Doctentia in finita o viua face La cui presentia chiarise il ciel fosco Sa vi colei chio senta la sua pace Tu freni el mar ogni frondoso boscho Equalunche animal in loz fanida Facendoli sentir tuo volce tosco Aldi il mio lachzimar aldi le strida L'bio porto per colei chio tanto bramo Tu sei pur lo mio duca e mia sol guida



Landau Finaly inc. 48

Der cui sparse il suo sangne nela arena Zanto non piaque a Joue 19 onacrina Abutata in orfa per voler di deo The algran romano la regal & austina The la sua vona piaque tanto a Dipbeo Mey siphile a Jalon Blauco a Sylla Miramo a Tylbe ne a Lreusa alpheo Quanto ame la legiadra tua fauilla Lbe vi mia prima liberta si gloria Piu che vincendo non fe mai Lamilla Bime tu tieni la virga pretoria E vel fido servir tisente alegra IPulla fu mai chauesse tal victoria Ao tamo piu che non fece ageneura Quel Ancilloto fulgor di butuglia Aborte lo sciolse più cruda che alfegra Begio Tristan tuta straciar la maglia Biziene berando per la gran fozesta Mer la sua Y sota alor bonesta e sagia Degio IDermiona andar cridando bosesse Tidi coznelia pianger Zbolomeo Elachumando andar con laltre meste Briedo li vidi andar il gran pompeo Lesaro anchor che tolle Julia altrui Et Adriana anchoz pianger Thefeo 12 mai di tanto dir non pollo piui ABatin prometo per tue luce sante' Mon vira mai tallachumar fra noi The per me non barai fanche tante abapotrai star in zoglia canto beriso Benigna gloriofa bonesta amaute E sempre mai nui baremo il paradiso

## **५३११३**इ

Impressum venetisper abagistrum Andream de papia Lalabres. Ab. cccclxxxviiij.idibus Becembris.



Landau Finaly inc. 48

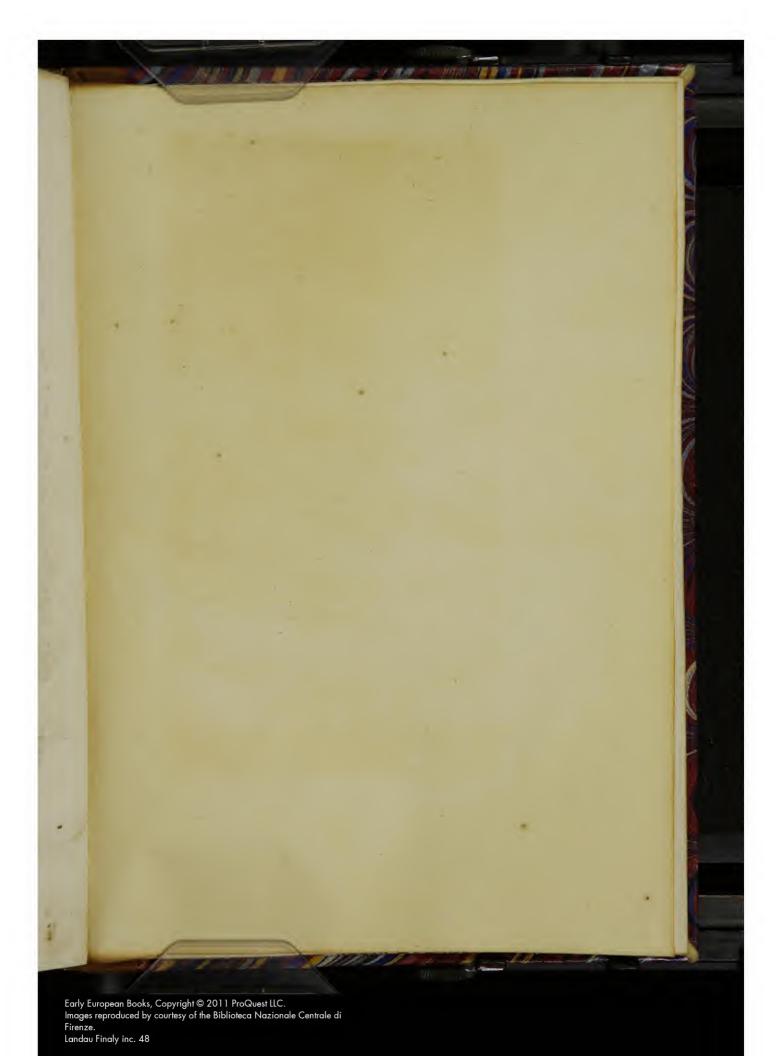

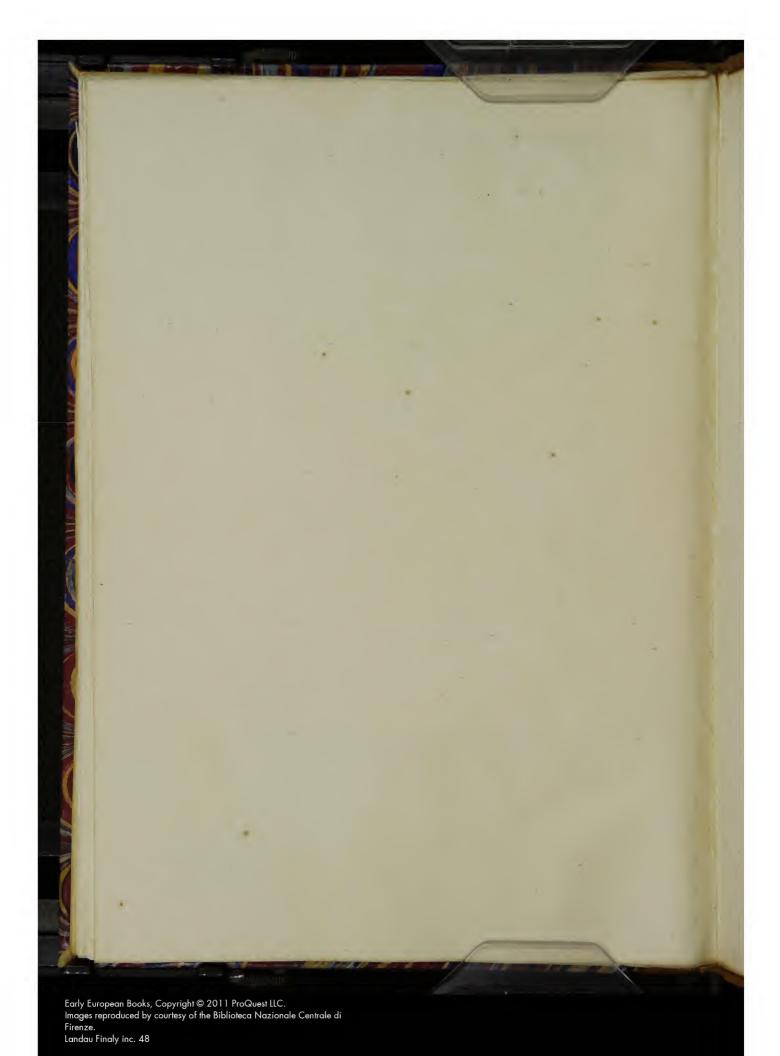

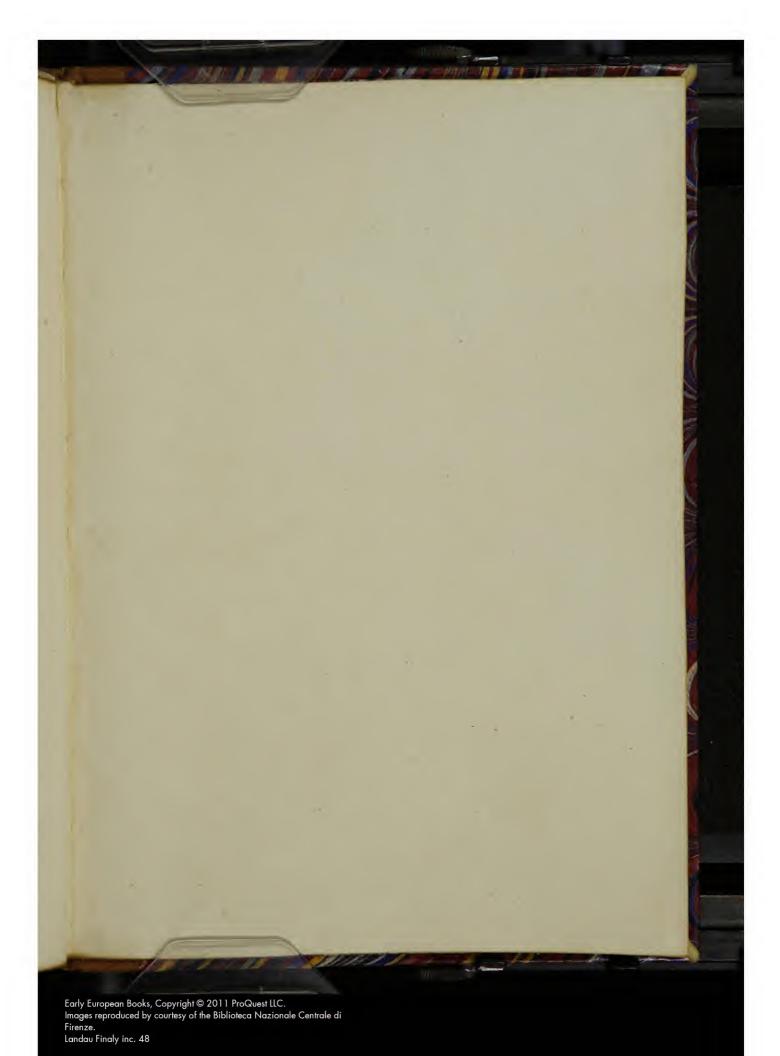



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Landau Finaly inc. 48



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Landau Finaly inc. 48